PER IL PLOTTER 1520 CCD. 6023



# ESTENSIONE BASIC PER IL PLOTTER 1520

COD. 6023



# INDICE

| PREMESSA                  |    |    | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | . 5 |
|---------------------------|----|----|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| INTRODUZIONE              |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 7 |
| INSTALLAZIONE             |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 7 |
| IL FUNZIONAMENTO DEL 1520 |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 9 |
| I COMANDI GRAFICI         |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 9 |
| PENNA                     |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  |
| LINEA                     |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  |
| VAI                       |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  |
| RETTANGOLO                |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  |
| TRAT                      |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11  |
| ARCO                      |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11  |
| SETTORE                   |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11  |
| ZERO                      |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| REL                       |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12  |
| ASS                       |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12  |
| ZERO=                     |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12  |
| SCALA                     |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| COMANDI DI GESTIONE STRIN | Gŀ | ΙE |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15  |
| STAMPA                    |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15  |
| MISURA                    |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15  |
| PLIST                     |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16  |
| INCLINAZIONE              |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16  |
| MAIUSCOLE-MINUSCOLE       |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16  |
| I COMANDI "BASIC"         |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17  |
| ELSE                      |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17  |
| CGOTO-CGOUB               |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| CPOKE                     |    |    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18  |

|   | CPEEK .       |      |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     |    | 18 |
|---|---------------|------|------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|---|------|--|--|------|------|-----|------|--|------|------|-----|----|----|
|   | JOY           |      |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     |    | 18 |
|   | <b>PADDLE</b> |      |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     |    | 19 |
|   | HEX\$ .       |      |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     |    | 19 |
|   | BIN\$         |      |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     |    | 19 |
|   | I COMAN       | IDI  | DI ( | GE  | ST | IC | )N | ΙE  | D  | IS | C  | 0 |      |  |  |      |      | . , | <br> |  |      |      |     |    | 20 |
|   | ELENCA .      |      |      |     |    |    |    | . , |    |    |    |   |      |  |  | <br> | <br> |     |      |  | <br> | <br> |     |    | 20 |
|   | CANCELL       | Α.   |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      | , , |    | 20 |
|   | CONVAL        | DA   |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     |    | 21 |
|   | RINOMIN       | Α.   |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     |    | 21 |
|   | DISTRUGO      | GI . |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     |    | 21 |
|   | INIZIALIZZ    | Α.   |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     | :  | 21 |
|   | DISCO .       |      |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     | 1  | 22 |
|   | COMAND        | 0 "  | ]"   |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     | 2  | 22 |
|   | COMAND        | ВА   | SIC  | . " | ВА | sc | OT | TI  | ER | 8  | 4" | , |      |  |  |      |      |     | <br> |  |      |      |     | 2  | 3  |
|   | FUNZIONI      |      |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   | <br> |  |  | <br> | <br> |     |      |  |      | <br> |     | 2  | 4  |
| , | AQUILA        |      |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  | <br> |      |     |      |  |      |      |     | 2  | 5  |
| ı | DIAGRAMA      | ΛI . |      |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     | 2  | 6  |
| 5 | SIN X + SIN   | X/2  | 2 .  |     |    |    |    |     |    |    |    |   |      |  |  |      |      |     |      |  |      |      |     | 28 | 3  |

# PREMESSA

Il BASOTTER è un insieme di programmi realizzati per esaltare e facilitare l'uso del Plotter/stampante 1520.

Questo prodotto è stato realizzato tenendo presente le esigenze dell'utente che, acquistando un prodotto come il Plotter 1520, sia in grado entro breve termine, di usare la macchina in modo produttivo.

Infatti l'implementazione dei comandi basic e la struttura degli stessi, permettono a chiunque, anche digiuno di tecnica di programmazione, di usare il Plotter/stam-

pante 1520 immediatamente.

Ci congratuliamo quindi per l'acquisto da lei fatto e sicuramente converrà con noi che raramente si è avuta la disponibilità di un prodotto che comprenda tante caratteristiche contemporaneamente come: facilità d'uso, basso costo, prestazioni sofisticate e l'ormai famosa affidabilità Commodore.

Grazie per aver scelto Commodore e buon lavoro.

L. Angeli

Commodore Italiana

# INTRODUZIONE

Il Basotter è un programma per il Commodore 64 che rende più facile ed immediato l'uso del Plotter 1520.

La configurazione necessaria per l'uso del Basotter è costituita dal Commodore 64, dalla unità a disco 1541, e dal plotter 1520.

# INSTALLAZIONE

Collegate l'unità a disco al C64, ed il Plotter all'unità a disco, tramite le porte seriali. Date alimentazione, nell'ordine, a Plotter, disco e C64. Inserite il dischetto contenente il Basotter nell'unità a disco.

Scrivete il comando LOAD"\*",8,1.

Aspettate che il C64 carichi il programma dal disco (durante il periodo di caricamento apparirà una figura sullo schermo).

Quando il caricamento è terminato, compare sullo schermo il solito prompt "READY." del Basic.

A questo punto, siete pronti per incominciare; buon divertimento con il Basotter!!!

# **II FUNZIONAMENTO DEL 1520**

Quando il 1520 lavora il modo grafico, le quattro penne di cui dispone possono spaziare in un campo largo ben 480 punti e alto 1999; il 1520 può tracciare linee, spostare la penna da un punto all'altro, cambiare colore e usare un sistema di riferimento definito dall'utente. Tuttavia la gestione di questi comandi basic risultava abbastanza noiosa, a causa dei più files che era necessario tenere aperti, delle sintassi poco naturali, e della difficile gestione basata sul "secondary address". Sotto questo punto di vista, Basotter compie un notevole passo avanti, introducendo comandi dall'uso semplice ed intuitivo, consentendo inoltre di tracciare cerchi, parti di cerchi e settori, di realizzare disegni e diagrammi a torta, nonchè disegnare quadrati e rettangoli.

Una delle peculiarità del 1520 è quella di poter lavorare o con il sistema di riferimento standard o con uno definibile. Il sistema standard, attivato all'accensione, consiste nel definire lo spazio entro al quale si muovono le penne come i settori 1 e 4 di un normale sistema di assi cartesiani, le cui ascisse saranno sempre positive. Per lavorare anche con coordinate di ascissa negativa, è necessario ridefinire l'o-

rigine del nostro sistema cartesiano, traslando gli assi.

Ad esempio, traslando l'origine nel punto 220,10 (relativo al sistema assoluto precedente), tutti i punti e le linee che verranno disegnate saranno spostate a destra di 220 punti e in alto di 10, rispetto al sistema assoluto normale.

Ciò è molto utile in quanto, oltre a permettere di traslare qualsiasi figura senza apportare grosse modifiche ai programmi, consente di lavorare anche con i settori 2 e 3 del pianto cartesiano e, quindi, di lavorare con punti di ascissa negativa.

# I COMANDI GRAFICI

Il Basotter fornisce i seguenti comandi orientati alla gestione della grafica del 1520:

| Versione italiana | Versione inglese |
|-------------------|------------------|
| PENNA             | PEN IS           |
| ZERO=             | SET HOME         |
| ZERO              | HOME             |
| LINEA             | LINE             |
| REL               | RELATIVE         |
| ASS               | ASSOLUTE         |
| VAI               | MOVE             |
| TRAT              | DASH             |
| ARCO              | ARC              |
| SETTORE           | SECTOR           |
| SCALA             | SCALE            |
| RETTANGOLO        | BOX              |

# PENNA

Il comando penna serve per cambiare il colore con il quale si vuole scrivere. Deve essere seguito dal numero del colore che si vuole selezionare oppure dal nome del colore stesso.

I codici colore sono i seguenti:

0...NERO

(BLACK)

1...BLU

(BLUE)

2...VERDE

(GREEN)

3...ROSSO

(RED)

Esempio: battere il comando diretto: PENNA 0 oppure PENNA BLU e premere RETURN.

Il 1520 risponderà facendo ruotare il tamburo portapenne finchè la penna blu non si troverà in cima. Nel caso in cui fosse già selezionata la penna blu il 1520 ignorerà il comando.

# LINEA

Il comando linea traccia un segmento. I punti da unire devono essere specificati facendo seguire al comando la ascissa del primo punto, una virgola, l'ordinata del primo punto, un TO, l'ascissa del secondo punto, una virgola e l'ordinata del secondo punto.

LINEA 0,0 TO 100,10

Il 1520 porterà la penna alle coordinate 0,0, e traccerà una linea fino al punto 100,10.

È possibile tracciare più linee con un comando solo, continuando a scrivere TO seauito dalla virgola e dalle coordinate del punto successivo.

Esempio:

LINEA TO 100,100

#### VAI

VAI serve a portare la penna in un determinato punto. Per portare la penna sul punto 100,200, digitare:

VAI 100,200

La penna si sposterà alla posizione 100,200.

#### RETTANGOLO

RETTANGOLO disegna quadrati o rettangoli descritti con le coordinate di due spigoli opposti.

La sintassi è simile a quella del comando LINEA, ma non sono accettati più di due punti.

# Esempio:

**RETTANGOLO 0,0 TO 100,200** 

disegna un rettangolo la cui diagonale ha per estremi i punti 0,0 e 100,200.

#### TRAT

TRAT abilita/disabilita il tratteggio automatico. Deve essere seguito da un numero compreso tra 0 e 15. 0 sta ad indicare tratteggio disabilitato, ossia linea continua, 1-15 attivano il tratteggio; 1 seleziona un tratteggio molto fine, 15 molto largo.

# Esempio:

TRAT3:RETTANGOLO 100,10 TO 300,400 LINEA 100,10 TO 300,400 TRAT0:RETTANGOLO 0,0 TO 400,200

# **ARCO**

ARCO traccia parti di circonferenza o circonferenze di centro, raggio, e limiti assegnati; la sintass è la seguente:

ARCO X,Y,R,RAD1,RAD2

dove X è l'ascissa del centro, Y l'ordinata del centro, R il raggio, RAD1 è l'angolo in cui inizia l'arco e RAD2 l'angolo in cui finisce. Ricordarsi che sia RAD1 che RAD2 sono espressi in radianti, e che quindi, la circonferenza completa ha limiti da 0 a π∗2.

RAD2e/o RAD1 possono essere omessi, in tal caso il loro valore sarà 0 per RAD1 e π\*2 per RAD2; se vengono omessi entrambi si avrà una circonferenza completa.

Esempio: per tracciare una semicirconferenza di centro 200,0 e raggio 100 scrivere:

ARCO 200,0,100,0,3,1415

Per tracciare un cerchio di centro 220,100 e di raggio 200 scrivere:

ARCO 220,100,200

Per ottenere ellissi o parti di ellissi è necessario usare il comando SCALA che verrà descritto più avanti.

# SETTORE

Il comando SETTORE ha la stessa sintassi del comando ARCO, ma differisce da

esso in quanto, oltre a tracciare la parte di circonferenza, unisce gli estremi di quest'ultima con il centro, ottenendo un settore di circonferenza.

# **ZERO**

ZERO porta la penna all'origine dell'attuale sistema di riferimento, ossia alle coordinate 0,0. Non accetta parametri.

# REL

REL imposta il sistema di riferimento definito dall'utente, traslando gli assi alle coordinate stabilite con il comando ZERO=. Non accetta parametri.

# ASS

ASS riporta al sistema di riferimento normale, ossia a quello attivato all'accensione, con origine 0,0 all'estrema sinistra.

# ZERO=

ZERO= serve a stabilire la nuova origine relativa su cui si baseranno tutti i prossimi comandi grafici. Perchè sia attiva deve essere accompagnata dal modo relativo, attivato dal comando REL.

Deve essere seguito dalle coordinate del punto in cui si vuol fissare la nuova origine. Naturalmente le coordinate di questo punto sono riferite al sistema assoluto, con origine all'estrema sinistra.

Esempio:

ZERO= 220,0

REL

La nuova origine è 220,0.

Tutti i prossimi comandi sono ora riferiti a 220,0.

Esempio: dopo aver digitato i due comandi ZERO= e REL, digitare: LINE 0,0 to 100,100; si noterà che la linea tracciata ha in realtà coordinate 0+200,0+0 e 220+100,0+100 ossia 220,0 e 320, 100.

# **SCALA**

Il comando SCALA, il cui scopo è di poter cambiare le proporzioni alle figure che vengono stampate dal 1520, fissa quattro parametri:

SCALA Xper,Yper,Xadd,Yadd

Xper è la quantità per la quale vengono moltiplicate tutte le coordinate X inviate al plotter. Per avere dei disegni corrispondenti alle coordinate assegnate al basic, è necessario che questo parametro sia impostato a 1, che è il suo valore all'accen-

sione. Yper è la quantità per la quale vengono moltiplicate tutte le coordinate Y. Da notare che è possibile rovesciare delle figure semplicemente impostando con una quantità negativa uno o tutti e due i parametri di moltiplicazione: è possibile allungare, schiacciare, ridurre o ingrandire qualsiasi figura

Xadd è la quantità di traslazione lungo l'ascissa; tutte le coordinate X, dopo essere state moltiplicate per Xper, vengono sommate ad Xadd. Lo stesso vale per Yadd.

che è riferito alle coordinate Y.

Per conoscere i valori attuali di tali variabili, è necessario usare la funzione di SFA-SAMENTO (X), che ritorna il valore di: Xper quando X=0 : Yper quando X=1 : Xadd quando X=2 e Yadd quando X=3.

IMPORTANTE: Per resettare il plotter, la prima linea di ogni programma deve

contenere i comandi SCALA e ASS, oppure SCALA e REL.

Per provare il comando SCALA, caricare il programma AQUILA dal dischetto del "Basotter" scrivendo: (vedi nota)

LOAD "AQUILA" (naturalmente dopo aver caricato "Basotter") scrivete poi LIST

0 SCALA 1.4,1.2,0,0 5 PENNA ROSSA 20 READ X.Y 30 UAI X.Y 40 FOR I = 0 TO 62 : READ X,Y : LINEA TO X.Y: NEXT 50 READ X.Y : UAI X,Y 60 FOR I = 0 TO 2 : READ X,Y : LINEA TO X.Y: NEXT: ZERO:CLR 1000 DATA10.20,330.20,338,27,340,35,215, 35,215,40,330,40,338,47,340,55 1010 DATA222,55,222,60,330,60,338,67,340 ,75,230,75,230,80,330,80,338,87 1020 DATA340,95,230,95,223,92,195,40,190 ,35,182,35,175,40,172,50,170,70,171,77 1030 DATA175,82,180,84,185,84,193,82,192 .92,185,95,155,95,147,92,128,50,120,40 1040 DATA112,32,102,34,101,43,102,55,115 .75,121,84,120,91,118,95,0,95,2,88 1050 DATA10,80,90,80,90,75,0,75,2,68,10, 60,90,60,90,55,0,55,2,48,10,40,90,40 1060 DATA90,35,0,35,2,28,10,20 1070 DATA165.91.175.91,170,88,165,91

Modificate la linea 0, andandoci sopra con il cursore, e scrivete:

poi scrivete RUN e osservate ciò che accade.

L'aquila si è ristretta e nello stesso tempo si è anche rovesciata!

PRINT SFASAMENTO (0), SFASAMENTO (1), SFASAMENTO (2), SFASAMENTO (3)

Il risultato deve essere:

Per capire meglio come funziona questo comando, fate un po' di esperimenti cambiando i parametri nella linea 0.

NOTA: I comandi LOAD e SAVE assumono come device di default il numero 8 (floppy) e come secondary address il numero 1; per caricare un programma da cassetta occorrerà quindi specificare il numero di device 1 (LOAD "Nome del programma", 1).

# COMANDI DI GESTIONE STRINGHE

Il 1520 oltre a disegnare linee, cerchi, settori ecc. può ancche scrivere con quattro diversi tipi di caratteri, maiuscoli e minuscoli, sia in modo normale che inclinati di 90 gradi a destra.

I comandi atti a gestire la stringhe sono i sequenti:

Versione italiana Versione inglese

 MISURA
 SIZE

 PLIST
 PLIST

 STAMPA
 PPRINT

 INCLINAZIONE
 SLOPE

 MAIUSCOLE
 UPPER

 MINUSCOLE
 LOWER

# STAMPA

Il comando STAMPA serve a stampare parole, frasi o titoli con il 1520. Deve essere seguito o da una frase racchiusa tra virgolette, o da una variabile stringa o da una funzione stringa.

Esempio: per scrivere 'CARO AMICO TI SCRIVO...'

STAMPA "CARO AMICO TI SCRIVO"

oppure:

A\$="CARO AMICO TI SCRIVO":STAMPA A\$

Per stampare dei numeri è necessario ricorrere alla funzione STR\$

Esempio: per scrivere una serie di 20 numeri iniziando da 1 e finendo a 20, scrivere il seguente programmino:

 $10 \, \text{FOR} \, \text{I} = 1 \, \text{TO} \, 20$ 

20 STAMPA STR\$ (I): NEXT

poi scrivere RUN

Il 1520 stamperà uno dopo l'altro i numeri dall'uno al venti.

E da notare che il comando stampa, quando non è seguito da parametri, invia al plotter un ritorno carrello, e fissa a capo la nuova origine assoluta.

# MISURA

Il comando MISURA stabilisce il tipo dei caratteri con il quale si vuole scrivere. Deve essere seguito da una quantità compresa tra 0 e 3. 0 indica che si vuole scrivere con i caratteri più piccoli. 3 con i più grossi.

Scrivendo con i caratteri '0' si hanno a disposizione ben 80 colonne, ed il 1520 può essere comodamente utilizzato anche come stampante con i programmi di word processing, quali Easy script, con '1' si hanno 40 colonne, con '2' 20 e con '3' 10.

Provate a scrivere:

MISURA 0:STAMPA "Basotter 1984" MISURA 3:STAMPA "Basotter 1984"

Il primo comando imposta i caratteri ad 80 colonne, ed il 1520 scriverà "Basotter 1984" con dei caratteri piccolissimi, il secondo imposta le 10 colonne, ed il risultato è in caratteri enormi, tanto che "Basotter 1984" non sta su una sola linea, e 84 viene scritto a capo.

# PLIST

PLIST agisce come LIST ma invece di visualizzare un programma sullo schermo lo scrive sul plotter. Per il funzionamento del comando PLIST leggere il comando LIST sul manuale del Commodore 64.

# INCLINAZIONE

INCLINAZIONE fissa il modo scrittura con caratteri normali o ruotati di novanta gradi. Deve essere seguito da una quantità compresa tra 0 e 1.0 per caratteri diritti, 1 per caratteri ruotati.

Esempio:

INCLINAZIONE 1 : STAMPA "CIAO"
INCLINAZIONE 0 : STAMPA "CIAO"

il primo comando stampa CIAO con caratteri ruotati, il secondo con caratteri normali.

# MAIUSCOLE-MINUSCOLE

MAIUSCOLE seleziona i caratteri maiuscoli, mentre MINUSCOLE quelli minuscoli. Esempio:

MAIUSCOLE:STAMPA "CARATTERI MAIUSCOLI":MINUSCOLE:STAMPA "CARATTERI MINUSCOLI"

# I COMANDI "BASIC"

Questi comandi facilitano la programmazione basic, rendendo più agevole il passaggio sul Commodore 64 di programmi creati per altri computers, e rendendo più potente il basic del C64. I comando sono i seguenti:

| Versione italiana | Versione inglese |
|-------------------|------------------|
| ELSE              | ELSE             |
| CGOTO             | CGOTO            |
| CGOSUB            | CGOSUB           |
| CPOKE             | CPOKE            |
| JOY               | JOY              |
| PADDLE            | PADDLE           |
| HEX\$             | HEX\$            |
| BIN\$             | BIN\$            |
| CPEEK             | CPEEK            |

# ELSE

ELSE riprogramma il comando IF THEN, che normalmente esegue i comandi che seguono THEN solo se la condizione che segue IF è vera, ossia se il valore o il risultato dell'operazione logica che segue IF è diverso da 0.

In auesto modo è possibile utilizzare la struttura IF..THEN..ELSE.

Se il risultato dell'operazione che segue IF è vero allora vengono eseguiti i comandi che seguono THEN ed ignorati quelli che seguono ELSE, se è falso allora accade il contrario, cioè sono eseguiti i comandi che seguono ELSE ed ignorati quelli che seguono THEN.

# Esempio:

10 INPUT A

20 IF A = 10 THEN STAMPA "A=10" : ELSE STAMPA "A<> 10"

30 GOTO 10

RUN

il programma chiede di scrivere un valore; se questo è 10 allora scrive "A=10" sul 1520, altrimenti scrive "A<>10".

# **CGOTO-CGOSUB**

CGOTO e CGOSUB hanno la stessa funzione dei comandi basic GOTO e GOSUB, però accettano anche formule e variabili, senza dover ricorrere all'istruzione ON GOTO/GOSUB.

# **CPOKE**

CPOKE è simile alla POKE del basic 64, ma tratta valori a 16 bit (cioè numeri compresi tra 0 e 65535), convertendoli in parte alta e parte bassa, mettendo la parte alta nel byte di indirizzo uguale al primo parametro dell'istruzione e la parte alta nel byte seguente.

Esempio:

CPOKE 10000.32768

mette nel byte 10000 il valore 0 e nel byte 10001 il valore 128.

#### **CPEEK**

La funzione CPEEK è come la funzione basic 64 PEEK, ma agisce ritornando un valore a 16 bit, con un procedimento simile a quello del comando CPOKE.

Esempio:

CPOKE 10000,23452

PRINT CPEEK (10000)

23452 viene visualizzato sullo schermo.

# JOY

La funzione JOY serve a leggere lo stato di uno dei due joystick applicabili al Commodore 64. È necessario specificare quale dei due joystick si vuole leggere; per leggere il joystick nella control port 1 il valore corrispondente è 1, per leggere quello nella control port 2 il valore da specificare è 0.

Esempio:

10 PRINT JOY (0), JOY (1): GOTO 10

DIIN

Si vedrà una doppia fila di numeri scorrere sullo schermo; quella di sinistra corrisponde al joystick in porta 2, quella di destra al joystick in porta 1. I valori riportati dalla funzione sono i seguenti:

- 1: joy in alto
- 2: joy in basso
- 4: joy a sinistra
- 8: joy a destra
- 128: fire

Se il joystick è posto in diagonale, il valore assunto dalla funzione JOY sarà la somma dei due valori corrispondenti.

Esempio: in alto-sinistra = 1+4 = 5

joy in basso-destra-fire=2+8+128=138

# PADDLE

La funzione PADDLE legge la posizione del potenziometro di una delle quattro paddle. È necessario specificare tra parentesi il numero della paddle che si vuole leggere, che deve essere compreso tra 0 e 3. Per rivelare il fire delle paddle si deve ricorrere alla funzione JOY.

# HEX\$

La funzione HEX\$ trasforma una quantità numerica decimale in formato stringa esadecimale. Se la quantità decimale è minore di 256 allora la stringa esadecimale sarà lunga 2 caratteri, altrimenti sarà lunga 4.

# Esempio:

PRINT HEX\$ (240)

il 64 scriverà FO.

PRINT HEX\$ (65535)

il 64 scriverà FFFF.

# BIN\$

La funzione BIN\$ agisce in modo simile a HEX\$, solo che riporta una stringa binaria anzichè esadecimale. La stringa sarà lunga 8 caratteri se la quantità da convertire è minore di 256, altrimenti sarà lunga 16 caratteri.

# Esempio:

PRINT BIN\$ (64)

RISPOSTA: 01000000

PRINT BINS

# I COMANDI DI GESTIONE DISCO

Basotter aggiunge anche dei comandi che servono a gestire le funzioni del drive in modo più semplice e veloce, rendendo possibili le comunicazioni senza dover continuamente aprire e chiudere noiosissimi canali di comunicazione. I comandi disco sono i seguenti:

Versione italiana Versione inglese **ELENCA** DIRECTORY CANCELLA SCRATCH CONVALIDA VDATE RINOMINA RENAME DISTRUGGI **FMAT INIZIALIZZA** INITIALIZE DISCO DISK 1 1

# **ELENCA**

Questo comando visualizza sullo schermo la directory del disco, ossia l'elenco dei programmi/files presenti sul dischetto nel drive. Non necessita di parametri, e visualizza tutti i files e programmi. Al posto di ELENCA può essere usato il comando ] che è sicuramente più veloce e comodo, e consente inoltre di visualizzare la directory con selezione. Vedere comando ].

# CANCELLA

Questo comando serve a cancellare un file o un programma o una serie di files/ programmi dal dischetto presente nel drive. Deve essere seguito da un parametro stringa, il cui contenuto è un nome o una serie di nomi separati da virgola; essi devono corrispondere ai nomi dei files/programmi da cancellare.

# Esempio:

- 1: CANCELLA "PROG1"
- 2: CANCELLA "PROG1,PROG2,PROG3"
- 3: CANCELLA "PRO\*"

L'esempio 1 cancella il programma o file che ha per nome 'prog1'. L'esempio 2 cancella i programmi/files prog1, prog2 e prog3, l'esempio 3 cancella tutti i files/programmi il cui nome comincia con pro. per usare le 'pattern', ossia i metodi per cancellare più files con un comando solo, leggere il manuale del drive.

# CONVALIDA

CONVALIDA esegue il comando 'VALIDATE', descritto nel manuale del drive. Non deve essere seguito da parametri. La sua funzione è quella di ricontrollare la BAM (Block Available Map, ossia mappa dei blocchi liberi), eventualmente modificandola qualora non corrisponda alla reale memoria occupata dai files/programmi.

# RINOMINA

Questo comando cambia il nome di un file o programma. Deve essere seguito da una variabile o costante stringa.

Esempio: per cambiare il nome di PROG1 in PROGRAMMA, scrivere:

RINOMINA "PROGRAMMA=PROG1"

Il primo nome è il nuovo nome che si vuol dare al programma; esso deve essere seguito da un =, poi vi è il vecchio nome che si vuole cambiare.

Naturalmente il file o programma non viene assolutamente modificato.

# DISTRUGGI

Questo comando è l'equivalente del comando 'NEW' descritto nel manuale del drive, e serve a formattare un dischetto. L'operazione è necessaria qualora si abbia un dischetto nuovo, che deve essere inizializzato prima di poter essere usato normalmente. Tuttavia può venir formattato anche un disco già usato, in tal caso tutti i dati presenti su di esso verranno persi.

È necessario attribuire un nome ed un identificatore al disco che si vuole formattare; tuttavia se il disco è già stato usato con il drive del 64 è possibile omettere l'identificatore; ciò comporta un notevole risparmio di tempo ma il drive non cancellerà fisicamente tutti i dati presenti sul disco, di cui verr àzzerata solamente la directory.

Esempio: per formattare un dischetto con nome '-COMMODORE 64-' ed identificatore '64' scrivere:

DISTRUGGI "-COMMODORE 64-,64"

Per cancellare un dischetto già usato è possibile scrivere:

DISTRUGGI "-COMMODORE 64-"

In tal caso il disco manterrà l'identificatore precedente.

# INIZIALIZZA

Questo comando serve ad inizializzare il disco; è l'equivalente del comando INI-TIALIZE descritto nel manuale del drive. Non necessita di alcun parametro.

# DISCO

Il comando DISCO serve per leggere lo stato del disco e per comunicare qualsiasi comando al drive. Se non è seguito da parametri legge e visualizza lo stato, altrimenti comunica al drive i parametri, che devono essere stringhe.

Esempio: DISCO

Se il disco non è in errore, verrà visualizzato: 00,OK,00,00

DISCO "I1"

Inizializza il drive 1 (se si ha una unità a doppio drive 4040 o 3040), il che non è possibile con il comando INIZIALIZZA, che inizializza sempre il drive 0.

# COMANDO "]"

La parentesi quadra destra ha una doppia applicazione; se usata senza parametri visualizza lo stato del disco, nella stessa maniera del comando DISCO, altrimenti deve essere seguita da un '\$', e in tal caso visualizzerà la directory, come il comando ELENCA. Ciò che è possibile in più rispetto a quest'ultimo comando, è la visualizzazione della directory con selezione.

Esempio:

]\$ directory normale

]\$:pro visualizza solo i files/programmi che iniziano con pro.

# **COMANDI BASIC "BASOTTER 84"**

penna nera/blu/verde/rossa

cambia il colore della penna del plotter

zero = x,y porta la penna alle coordinate x,y e setta l'origine relativa

zero porta la penna all'origine relativa

linea: to x,y to x1,y1...

linea: x,y to x1,y1... congiunge i punti x,y; x1,y1...

rel setta i parametri di output in scala relativa all'origine

settata con zero=

vai x,y porta la penna alle coordinate x,y

ass setta i parametri di output in scala assoluta: tutte

le coordinate si riferiranno all'origine assoluta (0,0)

trat x selezione il tratteggio: 0=linee continue:

1-15 = tipo di tratteggio

arco x1,y1,r,rad1,rad2 traccia l'arco di centro x1,y1; di raggio r nell'intervallo

compreso tra rad1 e rad2 (in radianti)

sector x1,y1,r,rad1,rad2 come arco, ma congiunge l'arco con il centro.

(i parametri rad1 e rad2 possono essere omessi, in tal caso il loro valore sarà 0 per rad1 e 2 pi per rad2)

rettangolo x,y to x1,y1 disegna il rettangolo di diagonale x,y to x1,x1

misura x (x(4) seleziona i caratteri di dimensioni x
plist lista il programma in memoria sul plotter

stampa come print ma su plotter

inclinazione x x=0 o x=1 0=caratteri normali; 1=caratteri ruotati

in senso orario di 90 gradi

scala x,y,k,h x=fattore di moltiplicazione delle coordinate x di tutti

i comandi; y fattore di moltiplicazione y; k = fattore

di traslazione x; h = fattore di traslazione y

maiuscole seleziona i caratteri maiuscoli seleziona i caratteri minuscoli

elenca visualizza la lista dei file/programmi presenti sul disco

cancella sul disco un file/programma

convalida esegue la validate del disco

rinomina cambia il nome di un file/prg su disco

distruggi formatta il disco, assegnandogli il nome dato

inizializza il drive

disco visualizza lo stato del disco

disco "com" fa eseguire il comando (com) al drive

cgoto come goto ma accetta formule e variabili

cgosub come gosub...

else struttura if...then...else

italiano cambia le Keywords da inglese a italiano english cambia le Keywords da italiano a inglese

cpoke come poke ma a 16 bits

**FUNZIONI** 

Joy (x) ritorna la posizione del joystik x paddle (x) ritorna il valore della paddle x

hes\$ (x) ritorna la stringa esadecimale corrispondente a x

bin\$ (x) come hex\$ ma binaria

sfasamento (x) x=1: ritorna il fattore x del comando scale; x=2

il fattore y; x=3 k; x=4 h

cpeek (x) ritorna il valore a 16 bit della locazione

x+256\*locazione x+1.a

# **AQUILA**

0 SCALA 1.4,1.2,0,0 5 PENNA ROSSA 20 READ X.Y 30 UAI X.Y 40 FOR I = 0 TO 62 : READ X.Y : LINEA TO X.Y: NEXT 50 READ X,Y : UAI X,Y 60 FOR I = 0 TO 2 : READ X,Y : LINEA TO X.Y: NEXT: ZERO:CLR 1000 DATA10,20,330,20,338,27,340,35,215, 35,215,40,330,40,338,47,340,55 1010 DATA222.55,222.60,330,60,338,67,340 .75,230,75,230,80,330,80,338,87 1020 DATA340,95,230,95,223,92,195,40,190 .35.182.35.175.40.172.50.170.70.171.77 1030 DATA175.82.180.84.185.84.193.82.192 .92.185.95.155.95.147.92.128.50.120.40 1040 DATA112.32,102,34,101,43,102,55,115 ,75,121,84,120,91,118,95,0,95,2.88 1050 DATA10.80.90,80,90,75,0,75,2,68,10, 60.90.60,90,55,0,55,2,48,10,40,90,40 1060 DATA90,35,0,35,2,28,10,20 1070 DATA165,91,175,91,170,88,165,91

# DIAGRAMMI

```
10 SCALA 1,1,0,0 : PENNA BLU : ASS : TRA
T 0
20 MISURA1 : STAMPA : STAMPA
30 FORI = 0T05: A(I)=RND(1)*10: NEXT
40 STAMPA" -- TABELLA DATI --" : STAMP
A : PENNA NERA
50 UAI 0.-40:STAMPA
00 FORI = 0T05: STAMPA "DATO" + STR$([+1]+":"
: VAI200,0:STAMPASTR$(A(I)):STAMPA:NEXT
65 PENNA BLU : STAMPA: STAMPA: STAMPA "UISU
ALIZZAZIONE DIAGRAMMA A BARRE"
70 STAMPA: STAMPA: LINEA 60.0 TO 60,-200 T
0 450,-200 : GOSUB200
71 UAIO.-200: PENNA UERDE
72 MISURA0 : FORI = 0TO5 : VAI 70+60*I .-230
:STAMPA "DATO: "+STR$(I+1):NEXT:MISURA1
80 FORI = 0TO10 : UAI 0,-200+1*20 : TRAT 0
 : STAMPARIGHT$(STR$(I).2)
85 TRAT 7 : LINEA TO 60,-200+1*20
90 NEXT
100 PENNA ROSSA : TRATO : FORI=0TOS
110 RETTANGOLO 70+60*I,-199 TO 110+60*I,
-199+A(I)*20 : GOSUB300 :NEXT
119 STAMPA: STAMPA: STAMPA: STAMPA
120 STAMPA : STAMPA : STAMPA UISUALIZZAZ
IONE DIAGRAMMA A TORTA"
140 ZERO= 220.-170 : J=0 : REL
150 FORI=0T05; J=J+A(I): NEXT; TP=(2*π)/J: J
=PI
160 FORI=1T06:R(I)=J+A(I-1)*TP/2:T(I)=J+
A(I-1)*TP: J=T(I): NEXT
165 FORI=1T06: PENNA (IAND3)
170 SETTORECOS(R(I))*10,SIN(R(I))*10,100
.T(I-1).T(I):NEXT:MISURA0
175 PENNA NERA : ASS
180 FORI=1T06: UAI220+COS(R(I))*150,-170+
SIN(R(I))*150
190 STAMPALEFT$(STR$(A(I-1)),5):NEXT:FOR
I = 0T010: STAMPA: NEXT: END
```

200 LINEA 60,0 TO 65,5 TO 65,-195 TO 60, -200:LINEA65,-195TO70,-195
210 FORI=1TO6:LINEA55+I\*60,-195TO70+I\*60,-195 :NEXT
220 RETURN
300 LINEA70+60\*I,-199+A(I)\*20TO75+60\*I,-194+A(I)\*20TO115+60\*I,-194+A(I)\*20
310 LINEA TO110+60\*I,-199+A(I)\*20
320 LINEA115+60\*I,-194+A(I)\*20TO115+60\*I,-194TO110+60\*I,-199:RETURN

# SIN X + SIN X/2

10 ASS : TRATO : INCLINAZIONEO : SCALA1, 1.0.0 20 PENNA ROSSA: UAI 50,0 : MISURA 2 30 STAMPA"Y" ; PENNA BLU : STAMPA" =SIN X +SIN X/2": UAI 0,-400 : STAMPA : PENNA 35 ZERO= 240.0 : REL : RETTANGOLO -240,4 00 TO 239,-400 40 LINEA 0,400 TO 0,-400 : LINEA -240,0 TO 240,0 : UAI 0,-400 : PENNA BLU 50 FOR X=-400 TO 400 STEP 3 60 LINEA TO -SIN(X/25)\*100,X : NEXT 70 UAIO.400 : FOR X=-400 TO 400 STEP 10 80 PENNA UERDE : UAI 0.-400 90 F.OR X=-400 TO 400 STEP 3 100 LINEA TO -SIN(X/50)\*100.X : NEXT 110 PENNA ROSSA : UAI 0.-400 120 FOR X=-400 TO 400 STEP 3 130 LINEA TO -SIN(X/50)\*100-SIN(X/25)\*10 0,X : NEXT 140 VAI 0,-400 150 MISURA1 : PENNA BLU : PLIST

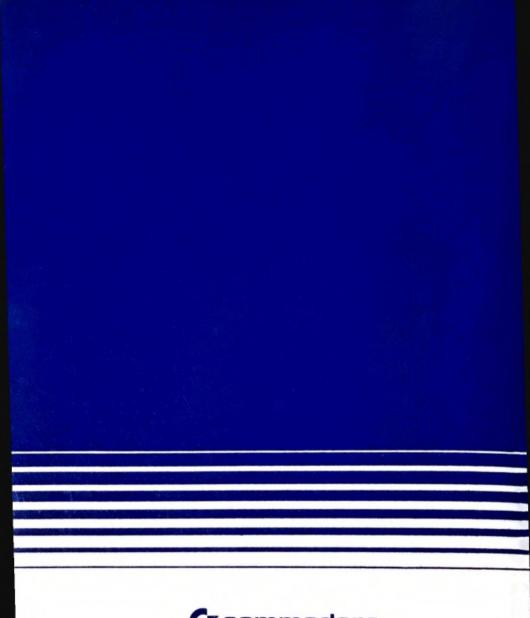

